# INDUSTRIA

## ED IL COMMERCIO SERICO

Per UDINE aci mesi antecipati } . . . . . II.L. 8. --. . . . . » 8. 50 Per l'Estero » »

Esce ogni Domenica

Un numero arretrato costa cent. 20 all' Ufficio della Redazione Contrada Savorgnano N. 127 rosso. - Inserzioni a prozzi modicissimi - Lottere e gruppi affrancoti,

I signori abbonati che sono ancora in difetto di pagamento, sono pregati di rimettere l'importo alli signori Jacob e Colmegna, per non obbligarci in caso diverso a sospender loro la spedizione del giornale.

L' AMMINISTRAZIONE.

#### Biada e Bestiame.

(Dal Sale).

Ī.

Due auni sono segui in Francia un fatto economico straordinario, che diede le travegole ai politici, e minacciò far delirare gli agricoltori d'Europa. La Francia da un secolo non produceva generalmente biada sufficiente ai suoi bisogni; dal 1819 al 1858, in quarant anni spese ottocento settanta milioni, per acquisto di grani esteri, nel so-lo anno 1846 il suo tributo per cercali importati, în di quattro conto milioni. Ricattavasi con ricca esportazione di vini, ma pure sentiva profondo il bisogno di suscitare pane sufficiente dal proprio suolo. E si pose alacre ad estendere lo spazio coltivato ai vercali, conquistandolo su lande e paludi e hosehi, così che dal 1848 al 1864 dissodo due milioni di ettari di terreno, estensione pari a quella di tutta la Lombardia, e dal 1857 elevò a sette mila i sei mila ettari che prima coltivava a biada. Le terre di recente dissodamento, se non al primo, certo al terzo anno, sono feracissime, e la Francia che nel 1861 raccolse 73 milioni d'ettolitri di framento, nel 1862 ne ritrasse 100 milioni, nel 1863 la mietitura le diede 117 milioni, d'ettolittri, scesi a 112 milioni nel 1864, ad 85 nel 1865. I tre raccolti successivi del 1862, 1863. 1864 addussero tale una eccedenza di frameuto nella Francia, che nel 1865 i prezzi se ne invilirono per modo da non francare la spesa. Si dimostro costare la produzione L. 19 l'ettolitro, som-

che non raggiungevasi sul mercato del grano. Del maiz non tenevasi conto, perchè nella Francia il di lui prodotto è il decimo del frumento, alla gnisa che accade nell'Italia meridionale, mentre invece nell'Italia pedana il prodotto del maiz è triplo di quello del framento, negli Stati uniti d'A-marica è quadruplo. Perche il framento preferisce il clima secco e temperato, il grano turco vuole il caldo umido. E s'allieta nell'Italia settentrionale dove secondo Gasparin, la pioggia annuale misura pollici 44. 76, mentre nella meridionale, nella Spagna, nella Francia è un quarto meno, nella Russia è appena pollici 15. 85. Perciò nei piani più pingui e caldi del Mississipi non matura il francoto, ma lassureggia in steli e fogliaccie, e nell'Ohio, nel Maryland, nel Delaware, non ritorna le spese. Tegoborski nel 1851 scrisse che il maiz nel mezzodi della Russia pigliava ad estendersi ampiamente, ma l'aridità estiva persuade quella nou poter essere la patria del più ricco e retribuente dei grani, che segnirà a dominare nell'America, nella vallate del Po, nel Delta dell'Egitto pelle irrigazioni, e potrà molto lussureggiare nelle parti meridiane e basse, della China e del Giappone a canto del riso.

Dal 1860 al 1865' il frumento ad Odessa non valeva più di 15 lire l'ettolitro, e l'agricoltore francese al quale costava a produrlo 19 lire, ne ebbe spavento e da ogni fato salirono grida lamentevoli, e chi predicò doversi abbandonare la coltivazione dei cereali, per seguire la fida scorta del dogma di Iamet, l'agricoltura è il bestiante,

chi implorò dallo Stato imposta di due lire l'ettolitro sulla importazione dei grani esteri. Materia si grave, d'interesse si generale e profendo provocò, come doveva, inchiesta governativa, che non an-cora pronunciò i suoi responsi.

Il pubblico francese e molta parte dell'italiano, nso a fare ecco alla voce della Senna, paghi del feno-meno presente, non ne cercaron le radici, non lo recarono al cimento delle correlazioni storiche e statistiche generali, nello spazio e nel tempo. Se avessero cercato in Italia, ci avrebbero rinvenuto un libro di Vincenzo Dandolo pubblicato a Milano nel 1820, un anno dopo la morte del celebre, agronomo e pubblicista, col titolo, sulle cause dell'avvilimento delle nostre granaglie. Dove appare che quello scrittore sino dal 1804 temette per l'Italia la concorrenza dei grani russi, perché nel 1803 dal Mar Nero escirono 815 pavi russe, cariche di oltre due milioni di frumento, che si pagarono con valori metallici. Quella concorrenza seguitando, il Dandolo nel 1809 scriveva: i legislatori nen sanno coll'avanzo dei grani pagare imposte, cavare spese vendere le proprie. Nondineno quando le stagioni volgevano propizie, l'Italia non solo bastava a sè, ma esportava per Portegallo, Spagna e Francia, al-le quali, dal 1897 al 1810, ogni anno spedi un valore di circa venti milioni l'anno di grani. Ma poi vennero le grandi e generali carestie del 1815 e del 1816, e guai allora se non erano le pianure del Don, del Dniester, del Dnieper, a sfamare le molitudini nostre. Tra il 1816 ed il 1817 la Buscia espertà pei corii del Medicarrase cal la Russia esporto pei perii del Mediteraneo pel valore di cento milioni di grani, e poscia seguito così, che Tegoborski asserisse la Russia avere per mare e per terra, dal 1838 al 1848, esportato non meno di 9 milioni di ettolitri annualmente, che darebbero un valore di 110 milioni di franchi l'anno.

Qui noi ripigliamo e riassumiamo studi iniziati nel Sole del 26, 27 e 29 granaio 1866 col tito-lo Biada e Civiltà, e del 12 e 17 febbraio 1867 negli articoli sull'Economia del grano turco. Lo rammentiamo perche meglio si consideri all'alta gravità del tema riguardante gli elementi della vita, perchè la fame prodomina ogni altra quistione socialo e politica.

Importa anzi totto fermare vivamente l'attenzio-

ne sopra questi ordini di fatti.

La popolazione europea ed americana va gradatamente aumentando in proporzioni alle quali da prima non corrisponde l'aumento delle sostanzo alimentari.

Da un secolo, nella massima parte del mondo; la produzione media dei grani a parità di colture ovvero la naturale fertilità del suolo coltivato, inclinò a diminuzione.

Da un secolo l'importazione dei grani dalla Russia e dagli Stati Uniti di America aumentò per la diminuzione di produzione media degli Stati civili enropei relativamente alla popolazione loro.

Si è calcolato che la popolazione dell' Olanda nei 60 anni anteriori al 1855 aumentò il 58 per cento, che quella dell'Inghilterra in 64 anni solo di 102 per cento, che quella del Belgio in 62 anni antecedenti al 1855 aumentò di cento venti cinque per cento; in misura simile crebbe la popolazione degli altri Stati Europei. Molto più ratto lu l'aumento della popolazione degli Stati Uniti d'America che da cinque milioni nel 1800, nel 1866 ovvero in sessantasci anni era salita a 35 milioni, ovvero moltiplicossi per sette. Colà l'uomo ed il pane si moltiplicarono concordemente, ma non in proporzione eguale nell'Europa, Nondimeno Wheeloch in rapporto ufficiale del 1862 al governatore di Minneseta dice; Le statistiche dell'agri-

coltura americana mostrano una diminuzione costante nella coltivazione del frumento rispetto alla, popolazione: (the statities of america agricolture show a costant decline in wheat coltivation relatively

to popolation.)

La Gallia a tempi dell'Imperatore romano Giuliano era ancora ricca di grano così, che il framento proporzionalmente ci valeva sedici franchi l'ettolaro. Quantunque il suolo ne fosse si miseramente coltivato, che sino al principio di questo secolo, in generale, non producesse più della media di sette ettolitri di frumento l'ettare, i quali al 1847 erano saliti a 15 ettolitri, ma dal 1860 al 1865, secondo Lavergne scesero a 14, mentre anche la produzione intera della Francia che su di 117 milioni d'ettolitri di frumento nel 1863,

due anni dopo scese ad 85 milioni.

L'Inghilterra, secondo Angueville, nel 1756 poteva produrre cereali pel bisogno proprio di quattro anni, nel 1841 col suo grano autri 23 milioni d'abitanti nel 1864 po elimento colo 13 milioni d'abitanti, nel 1861 ne alimentò solo 13 milioni e dal 1860 al 1864, dalla sola Russia importò annualmente 458mila ettolitri di frumento e quantità molto maggiore ne trae dall'America,

L'Italia, secondo i calcoli di Cantoni manca di sei milioni di ettolitri di frumento annualmente.

Qual meraviglia quindi che i prezzi di grani nel-l'Europa dal 1865 siano aumentati di un quinto? G. Rosa.

## SEME BACHI DEL GIAPPONE

pel 1868.

Il sig.' Francesco Verzegnassi di Milano ha assunto la rappresentanza del Bancodi Sconto e Sete di Torino pella sottoscrizione dei Cartoni del Giappone pel 1868, e nel darci questa notizia ci accompagna la Circolare del Banco, che pubblichiamo qui di seguito:

Signore

Torino 25 febbraio 4867

Questo Banco con sua circolare 20 Aprile 1866 ripremettevasi procurare ai bachicultori pell'or prossimo allavamento, seme serico del Giappone tale che potesse soddisiare sia pella qualità che pel prezzo. Ora esso crede aver nel miglior modo attenuto la scopa prefissasi, poiche l'aspetto del seme importato e l'esigno prezzo definitivo di lire 10 cadun cartone a cui venne consegnato al sottoscrittori non lasciano infatti supporre che alcun altro importatore abbia meglio raggiunto il duplice intento.

Ciò che in allora era dunque semplice speranza e desiderio del Banco, addivenne poscia perfetta realtà.

La Casa MARIETTI, PRATO e Comp. di Yokohama, di cui il Banco è socio accomandante, stabilmente ed egregiamente ora tunzionando, assicura vieppiù l'esito delle successive importazioni.

Il Banco col qui unito manifesto è perciò lieto poter riproporre ai bachicultori agevole e sicuro mezzo di procurarsi seme scello di quelle regioni pell'allevamento 1868.

Nel portare ciò a vostra conoscenza ho frattanto il distinto onore di riverirvi con perfetta considerazione.

Il Condirettore Canto Biancus

#### Condizioni

1º La semente sarà provvista per conto dei sottoscrittori. 2º Il Banco nulla ommetterà affinchè detto seme giunga, come in quest'anno, a destino nello più favorevoli condizioni ed al più tenue costo, non eccedente possibilmente le lire 10 per ogni cartone, franco al suo domicilio in Torino od a quello del suo delegato che ne avrà ricevuta la sottoscrizione.

LA INDUSTRIA

3º Il mittente pogherà in conto per ogni cartone lire tro all'atto della sottoscrizione, altre tro in luglio prossimo ed il saldo alla consegna del seme, il quale dovrà essere ritirato entro un mese dell'atviso che a suo tempo verrà dato dal Banco di Sonto è di Sete, e trascorso questo termine senza che siasi effettuato col residuo pagamento il ritiro di detto some, s'intenderà esere voientà del sottoscrittore che il medesimo sia tosto venduto per suo proprio conto, con a suo favore o danno il beneficio o la perdita che sarà per risultare, e che tale vendita venga eseguita dal Banco stesso.

Le settescrizioni effettuate sino a tutto 15 maggio 1867 avranno la preminenza e quelora per cause indipendenti dal Banco non fosse possibile importare seme sufficiente a coprire la totalità delle sottoscrizioni; ne verrà fatta equa proporzionale riduzione compensando i versamenti fatti; nel caso poi che non venga fatto di trasportarne alcuna quantità verranno rese ai sottoscrittori le somme antecipate, senza alcuna ritenuta per qualsiari titolo.

Le sottoscrizioni si ricevono
in Milano presso il signor Francesco Verzegnassi.
• Ulline presso l'Associazione Agraria Frinlana.

#### Cose di Città e Provincia.

Il signor Fasser è montato su tutte le furie pegli appunti che a proposito del pranzo dato all'Albergo dell' Italia, abbiamo mosso domenica passata, non a lui, ma alla Presidenza della Società di Mutuo Soccorso; e tanto è ciò vero che in fine del suo articoletto comparso sul Giornale di Udine. si è lasciato andare a qualche offesa personale, alla quale noi di certo non risponderemo. Diremo soltanto al sig. Fasser, ch'egli, come qualunque altro privato, è padrone padronissimo di pranzaro solo od in compagnia deve meglio a lui piace ed anche dieci volte al giorno, senza che per questo si possa arrogarsi il diritto di venirgli a disturbare il chilo nei penetrali della sua famiglia; ma quando un banchetto si da in nome della Società operaia, come lo hanno annunziato il Giornale di Udine e la Voce del Popolo, ed alla gnale abbiamo l'onore di essere ascritti, quando si tratta in somma di una pubblica rappresentanza, nessuno può contenderci il diritto di esternare in proposito la nostra opinione. E lo ripetiamo, in quei banchetti la Società ci ha nulla da guadagnare; e pella smania che si ha sempre avuto d'invitare e Commissari e Prefetti, qualche maligno potrebbe ve-dervi pinttosto delle ambiziose vellettà che non hanno verun rapporto coll'interesse dell'Associa-

Si persuada adunque il sig. Fasser che coi pranzi non si onora il RE, ma sibbene col diffondere i sani principii della econmia, coll'esercitare sugli operai una salutare influenza a mezzo di scritti o discorsi tenuti in pubbliche adunanze e col far insomma aumentare sempre più il numero dei soci. Ecco il vero compito della Presidenza. E dopo tutto mandiamo un amichevole saluto al sig. Fasser ed a tutti coloro che gli hanno riscaldato la testa.

- La drammatica Compagnia di Almicare Belletti continua il corso delle sue rappresentazioni con piena soddisfazione del pubblico, per quanto ha riguardo alla esecuzione ed alla mise en scene, che per dir vero lasciano nulla a desiderare; ma lo stesso non può dirsi del suo repertorio. E perchè condannarci ad assistere a rancidumi od a pessime commedie, quando pel mondo c'è tanto di nuovo e di buono? Signor Bellotti! prendete il buono dove si trova senza badare alla nazionalità, ma non ci date mai più delle commedie del genere dei Vampiri del giorno e di qualche altra di simile stampo, che di commedie non hanno che il nome. Con una Compagnia come la vostra potreste farci gustare i capilavori del teatro francese, che, voglia o non voglia può farci ancora da maestro.

Nel punto in cui scriviamo si annunzia per questa sera *Una Catena* di Scribe. Benissimo l'Fummo dunque compresi prima di parlare.

— Sull'opera nuova del maestro Virginio Marchi, ecco quanto scrivono da Padova al Cosmorama Pitorico.

Padova, 28 febbrajo

Ho assistito per quattro sere all'opera nuova datasi in questo teatro Concordi, dal titolo *It Cantore di S. Marco*, del giovine maestro Virginio Marchi; e senza premboli vi

dico che il lavoro dell'egregio autore segna l'apparizione di un novello pianeta nel cielo musicale.

lo non so come sia stata interpretata questa eccellente musica l'anno scorso al Pagliano di Rirenze, ina so bene che qui lo fu in modo iodevolissimo a merito dell'esimia signora Albina Contarini, e degli strenui signori Bolis Luigi, tenore, Bertolassi Zenone, baritono, Gasparini Enrico, basso; assai bene assecondati dalla signora Ferrario Carlotta e dai signori Stoppato Giovanni e Bonivento Autonio.

L'orchestra e la banda cittadina cooperarono pure egregiamente all'esito felicissimo, e tale che vi so dire che se l'autore del Cantore di S. Marco avesse nome Petrella o Verdi, a quest'ora l'opera del Marchi suonerebbe da tutti lodata, e sarebbo il discorso del giorno.

Ma se il signor Marchi in questo suo esordire nella palestra musicale non poteva attendorsi il battesimo della celebrità, lo avrà certo tra non molto, mentre egli ha mente, ha cuore, ed è tenero dell'arte, per cui non è a dubitarsi di vederlo salire ai primi seggi. Ne sono arra quel maschio suo scrivere, quelle armonio che ti penetrano nel più rocondito dell'aniuia, quel tutto che trovi nell'encomiato lavoro, per cui l'uditore non può non ascoltare con religioso silenzio, e dovo applaudiro. L'opera del sig. Marchi è tutta improntata di originalità; egli non succhiò neanche col morso dell'ape quello ch'è di altri, pregio immenso in un primo lavoro di giovano maestro; ed ha alcuni punti così sublimi, come il finale del secondo atto; il coro > O garzon che col tuo canto > nel terzo, che varrebbero ad onorare i più grandi maestri.

Vi è chi pretende che il signor Marchi abbia fatto forse troppo uso della gran cassa e degli strumenti di ottone; ma nui siomo di diverso avviso, mentr'egli adopera l'una e gli altri non a casaccio, e colla libidine del frastmome, ma con logica nelle situazioni concitate, nei momenti, si direbbe, robusti, la deve il reboante del suono corrispondo all'azione.

Chiudo questa lettera col fare un meritato elogio alla solerte Direzione di questo teatro, la quale volle condotti gli spottacoli del cadonto carnevale per modo che sempre si ebbe motivo di divertirsi. Un elogio puro è dovuto all'impresa che non risparmò speso perchè tutto procedesse in bene.

Onorevole Sig. Direttore del Giorn. l'Industria.

Resasi muta la Voce del Popolo, devo pregare la di lei gentilezza a voler inserire nel riputato suo giornale a notizia degli Avvocati del Friuli lo Statuto pell'associazione degli avvocati della Venezia e l'invito per un'adunanza che avrà luogo in Venezia li 31 corrente.

Sono con tutto il rispetto

Udine, 22 Marzo 1867.

di tei obbl. dev. Avv. Fornera.

#### STATUTO

#### PER L'ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI

DELLA VENEZIA

approvato nell' Adunanza generale del 23 febbraio 1867.

- 4. L'Associazione è composta di tatti gli avvocati aderenti al presente Statuto. Ha la sua sedo in Venezia.
- 2. L'Associazione intende a mantenere la dignità del proprio ordine ed a promuoverne gl'interessi; procura la più retta ed intelligente interpretazione ed applicazione delle leggi, si fa iniziatrice di quelle riforme legislative che sono reclamate della progrediente civiltà dei tempi e dalle libere istituzioni nazionali.
- 3. La rappresentanza dell'Associazione è affidata ad un Consiglio composto di cinque dei suoi membri e di un Segretario. Una dei cinque componenti il Consiglio assume l'incarico di Economo. I membri del Consiglio ed il Segretario durano in carica per un anno e possono essere rieletti.
- 4. Il Consiglio rappresenta l'Associazione nei rapporti colle Autorità e coi privati. Convoca le adunanze, eseguisce le deliberazioni dell'Associazione, sostiene coi fondi sociali le spese occorrenti, esige le contribuzioni dovute dai Socii e rende conto.
- 5. L' Adunanza dell' Associazione viene convocata dal Consiglio ogni qualvolta trovi utile di prendere alcuna deliberazione nell' interesse e nel decoro della Società ed ogni qualvolta ciò sia richiesto per uno scopo determinato almeno da cinque Socii. Nel mese di gennaio di ogni auno l' Associazione è adu tata per l' elezione del Consiglio e per la revisione ed approvazione del bilancio.

- 6. L'Adunanza elegge di caso in caso fra i presenti il Presidente che deve dirigere la discussione, ed il Segretario che registra le deliberazioni. Tutto le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti : sono obbligatorie qualunque sia il numero dei Socii intervenuti. Il voto è secreto soltunto allora che trattasi di nomine o di altri oggetti che risgnardano le persone.
- 7. La convocaziono dell' adunanza si fa dal Consiglio mediante invito a stampa diretto ad ogni Socio, e contonento gli argomenti che devono ossere trattati.
- 8. Ogni Socio contribuisce all' atto della sua adesione all' associazione ital. L. 5, e poscia, cominciando col primo giorno del meso successivo alla detta adesione, mensilo italiane L. 3, so residente in Venezia, e la metà, so residente fuori di Venezia. I pagamenti si faranno nelle mani dell' Economo. L' obbligazione di corrispondere la detta mensilità dura per un anno, ma, entro i primi tre mesi, il Consiglio convocherà l' Associazione, e le produrrà un conto preventivo perchè riconosca o deliberi se la mensile corrisponsione debba mantenersi nella suindicata misura o essere diminuita.
- Per assumere i diritti e gli obblighi di Socio richiedesi la dichiarazione seritta di aderire all' Associazione ed al presento Statuto.

#### ASSOCIAZIONE

#### DEGLI AVVOCATI DELLA VENEZIA.

Venezia il 20 marzo 1867.

Tatti gli avvocati della Venezia sono invitati ad un' adananza generale, da tenersi Domenica 31 corrente alle ore 11 antim. nelle sale terrene della Borsa in Palazzo Ducalo pei seguenti oggetti:

- 1. Elezione della rappresentanza dell'Associazione, e cioè dei cinque membri e del segretario costituenti il Consiglio a termini dell'articolo 3.º dello Statuto.
- 2. Discussione, proposte e deliberazioni sugli argomenti riferiti nel rapporto letto nell'adunanza del 23 febbraio p. p. dall'avvocato Malvezzi relatore della Commissione nominata nell'al ra adunanza del 9 dicembre 4866.
- 3. Deliberazioni sull'adesione da prestarsi alla istanza comunicata dagli avvocati addetti alla Corte di appello in Milano, e ch'essi intenderebbero produrre al ministro di grazia e giustizia relativamente alla proposta di Legge sugli ufficii di avvocato e procuratore.

Tanto il rapporto quanto le istanze vengono comunicati con esemplari a stampa uniti alla presente lettera d'invito.

Si uniscono esemplari a stamp) anche dello Statuto approvato nell' adunanza del 23 febbraio p. v., e vengono interessati d'inviare la loro dichiarazione di adesione al detto Statuto ed il pagamento della prima contribuzione d'ital. L. 5 tutti quelli che ancora non vi fossero prestati, dirigendo l'una e l'altra al sott. avvocato Antonio Manetti, quale incaricato dail'attuale rappresentanza doll'Associazione.

NB. — Nella discussione sui punti 2 e 3 dell'ordine del giorno avranno la preferenza quelle mozioni, che fossero stato insinuate in iscritto, prima dell'adunanza, alla sottoscritta rappresentanza, e per essa al suddetto avvocato Manetti.

I rappresentanti dell' Associazione
G. Caluci — E. Deodati — G. B. Ruffini — A. Manetri —
F. Pasqualigo.

#### PARTE COMMERCIALE

Sete

Udine 23 marzo.

Quella leggiera ripresa nelle transazioni che si era manifestata sulla nostra piazza fin dai primi giorni della scaduta settimana, è andata gradatamente progredendo in forza della situazione generale degli affari, di modo che possiamo adesso segnalare un deciso e pronunciato miglioramento. E questo miglioramento ci sembra tanto più solido, in quantoché vien sostenuto quasi esclusivamente dal consumo che pare cominci a meglio apprezzare la posizione dell'articolo. Le vendite non furono molto numerose, perchè ha fatto difetto la scarsezza delle nostre rimanenze, e in qualche caso la domanda troppo esagerata dei possessori; ma in ogni modo bastano a dimostrare che è subentrata un po' di fiducia nell'avvenire delle sete, od almeno che non si temono per ora disastrose fluttuazioni.

Conosciamo intanto vendute:

Libb. 1300 greggia 11/13 d. bella corr. a L. 33.-32.50 2500 11/13 -12/14 bellissima 1100 33.2511/13 · hella corr. · 1200 33.— 500 14/17 · corrente 31.— 31.5028013/16 • 1700 trame 26/50 · belle corr. · 36.401700 26/32 37.43 ,

Da questo avviamento si potrebbe facilmente determinare un huon corrente d'affari per questo e pel mese venturo, sempre però relativo alla eseguità dei nostri depositi, e semprechè i filandieri non elevino le loro pretese e non mettano così i negozianti nell' impossibilità di operare.

Dagli esperimenti antecipati delle sementi, che s' intraprendono adesso in diversi paesi di Francia e d' Italia, parcrebbe che il risultato del raccolto dovesse quest' anno riuscire meno disgraziato; ed ognuno conosce che l'avvenire delle sete dipende appunto dall' esito del raccolto.

#### Nostre Corrispondenze.

#### Londra 16 marzo

Il cattivo andamento degli affari, e del quale vi tenemino parola nei precedenti nostri avvisi, indussero qualche importatore a metter in vendita agli incanti del 20 e 21 del mese passato una buona parte di suoi depositi, ma esclusivamente in qualità secondarie, a prezzi però abbastanza convenienti per attirate l'attenzione de' compratori. E così raggiunsero il loro scopo, poiché non solamente hanno potuto collocare da circa 900 balle da 1 scellino ed anche 1 1/2 al disopra dei limiti fissati, ma promossa una volta la domanda ha poluto mantenersi attiva fino a questi giorui, per cui le sete di agni provenienza riguadagnarono ben presto il terreno che avevano perduto. In una parola, sebbene la settimana passata non abbia prosentata certa attività, i corsi nullameno si mantengono più regolari che prima delle vendite. Le qualità secondarie non hanno potuto approfittare del risveglio, perché sono in generale neglette, ma pure non si possono più ottenere sotto ulteriori felicitazioni. Eccovi gli attuali nostri corsi;

da S. 30: 6 a 31.-Tsalee terze classiche • 29.— • 30.— • 26. 6 • 27. 6 on classiche · buone quarte Giappone (flottes nonées)  $^{12}/_{18}$  32.— 32. 6  $^{12}/_{24}$  30.— 31.—

La situazione della fabbrica non è punto soddisfacente; ella è obbligata di mantenere una gran-de riserva nelle sue operazioni, e per questo non si può contare sur una ripresa molto pronunciata; ma non vediamo in questo un buon motivo per credere probabile un prossimo ribasso. L'articolo é in discreta buona vista, poiché fatta eccezione dei nostri depositi che in questo momento hanno raggiunto une cifra piùttosto elevata, ma che andranno diminuendo da qui al mese di agosto, le rimanenze nei paesi di origine e sulle altre piazzo di consumo non sono punto abbondanti, ed è da ritenersi che il consumo sarà obbligato di provvedersi sul nostro mercato.

L'importante ribasso che avevano provato le greggie giapponesi, ha dato luogo in seguito a degli acquisti di qualche entità, pella disposizione in cui crano venuti alcuni importatori di collocare la lere merce; ma adesso che la roba si trova in mani più tenaci, bisogna accordare per averla da 6 denari ad uno scelino di anmento sui più bassi corsi di prima. Ma ciò non si pratica che per le qualità di tutto inerito: le qualità correnti sono quasi tutte ab-

In sete d'Italia si fa assai poco, perché la roba manca; per organzini classici di Piemonte 18/20 si é fatto 48 scellini.

#### Lione 16 marzo

Dopo la calma della settimana passata, si è spiegato sulla nostra piazza un discreto movimend'affari e specialmente in questi tre ultimi giorni; e possiamo anzi agginngervi che le transazioni sarebbero state più numerose se i propietari non avessero spinto troppo le loro pretese. La doman-

da, senz'essere molto generalizzata, ha preso però della consistenza e si portò sempre sugli articoli privelegiali, come sono gli organzini e le trame fine di merito.

Le qualità correnti, all'incontro, sono sempre di difficile smercio, perche tanto i filatoieri che i fabbricanti le rifiutano colla medesima persistenza. Questo fatto però non deve punto sorprendere quanto si considerino i prezzi attuali della materia prima, ed i cali cui vanno soggetto queste cate-

Coll'ultima valigia francese ci è arrivato qualche lotto in greggie del Giappone d'importazione diretta, e vennero quasi tutti venduti a prezzi alti e con qualche leggiero aumento su quelli pra-ticatisi prima d'ora. Si è fatto qualche cosa anche in greggie di Francia ed Italia, ma sempre con grando difficoltà per i prezzi troppo sostenuti; e pelle qualità veramente classiche e fine si raggiunsero dei corsi che non era mai possibile ottenere da circa uno o due mesi.

Malgrado le noțizie di Londra che ci annunziano una maggior attività nelle vendite, e maggior sostegno nei prezzi, le sete chinesi farono pinttosto neglatte, perché il consumo che si vidde forzato di abbandonarle in principio della campagna a cansa dei lere corsi troppo alti, dura fatica adesso a gettàrsi di nuovo su quei lavorati. Eppoi, la buona mercanzia in greggio non é punto abbondante, ed anzi non é facile a trovare una buona partita seguente che non lasci molto a de-siderare dal canto della nettezza e dell'incannaggio.

La fabbrica lavora discretamente, e se continuassero le ordinazioni, é probabile che questo poco di risveglio possa durare fino al momento della nascita delle sementi, dal cui andamento dipenderà la futura sorte delle sete. Intanto la posizione é ancora precaria, e si vede infatti che la speculazione mantiene una grande prudeuza, non avendo il coraggio di operare se non in minime proporzioni.

I cascami sempre negletti ed in ribasso, ed indeboliti anche i prezzi dei doppi che ora si fanno più abbondanti pella ripresa delle filande.

L'Amministrazione delle dogane ha pubblicato i risultati delle nostre esportazioni all'estero duran-to il mese di gennaio decorso, dai quali si rileva che le seterie figurano pella somma di fr. 27, 659, 708. —

Comparata con quella dell'anno scaduto ja cifra delle stoffe unite presenta una diminuzione di più che 3 milioni di franchi, e temiamo molto che questa diminuzione non vada a farsi più sensibile nei susseguenti mesi, pella quantità di lavori di taffetas che si smettono da qualche tempo. E nessun miglioramento si riscontra finora nei façonnes; ma pure abbiamo fiducia che su questo rapporto saremo in seguito più fortunati, poiché andiamo approssimandosi all'apertura della Esposizione, la cui influenza si fara sentire sempre più sugli articoli di buon gusto.

Eccovi intanto i nostri corsi:

#### ORGANZINI

| Francia                 | ſij.  | e lav. | 1.0   | ord. | 20/_4 | fr. | 122 | a | 127 |
|-------------------------|-------|--------|-------|------|-------|-----|-----|---|-----|
|                         | ,     | ъ      | 2.°   | ,    | 20/24 | ,   | 119 | • | 112 |
| ,                       | 9     | ,      | Bri   | issa | 20/24 | ٠   | 125 | ٠ | 129 |
| Piemonte fil. lavorerio |       |        | 24/28 | •    | 120   | ,   | 125 |   |     |
| Italia c                | orren | ıli    |       |      | 20/24 | ,   | 108 | 3 | 115 |
|                         |       |        |       |      |       |     |     |   |     |

#### TRAME

| -                  |       |   |     |   |     |
|--------------------|-------|---|-----|---|-----|
| Francia 1.º ordine | 20/28 | ٠ | 123 | , | 125 |
| Italia classiche   | 20/24 | , | 113 | 3 | 119 |
|                    | 24/28 | • | 110 | , | 114 |
|                    |       |   |     |   |     |

#### GREGGIE

| Francia filat. 2.º ordine    | 10/12 | , | 106 | , | 111 |
|------------------------------|-------|---|-----|---|-----|
| Italia classiche             | 10/12 | • | 105 | , | 110 |
| <ul> <li>correnti</li> </ul> | 10/12 | , | 90  | , | 100 |
| • •                          | 11/14 | • | 88  | , | 92  |

#### GRANI

Udine 23 marzo.

I mercati della settimana furono poco animati; le vendite assai limitate e quasi inconcludenti, perche ridotte al puro consumo locale i cui bisogni

sono poco sentiti. In conseguenza i prezzi hanno provato un leggiero degrado che però si riferisce più ai Formenti che ai Granoni.

#### Prezzi Correnti.

| Formento        | L. 20.25 L. 20.75                  |
|-----------------|------------------------------------|
| Graneture       | ,, 10.— ,, ,, 10.25                |
| Segala<br>Avena | " 12.— " " —.—<br>" 10.50 " " 11.— |
| Avolla          | ,, 10.00 ,, ,, 11. <del></del>     |

Marsiglia 16 marzo. La situazione dei grani in questa settimana ha provato qualche migliora-mento, in seguito ad avvisi più favorevoli da tutti i mercati dell'interno ed alla scarsità degli arrivi.

Le vendite dell'ottava non icomprendono che ett: 17, 600; ma però ebbero luogo molte vendite in dettaglio, che per il loro numero acquistano una certa importanza. Il mercato dei Risi di Piemonte si mantiene nella stessa situazione, ma con domanda meno attiva.

Pest 16 detto. Il nostro mercato dei Cereali fu nella ottava alquanto animato nei Formenti; di cni si trattareno 130 a 140 mila met. secondo la qualità. Nella Segala non si è fatto che S a 10,000 met. da fior. 4.45 a 4.60: nel Formentone si trattarono 12000 met. da fior. 3.45 a 3.55 pul pronto e 15 a 20,000 met. per consegna da fior. 3.45 a 3.60. Andarono pure venduti met. 70,000 Avena pronta posta qui da f. 1,75 a f. 1,85.

Genova 16 detto. Decisamente i grani seguitano un periodo retrogrado. Tutti i giorni si accordano dai possessori leggiere facilitazioni, ma che poi in fine della settimana formano un ribasso di centesimi 75 ad una lira italiana per attolitro, come appunto avvenne in questa ottava.

Il consumo si mantiene sempre da noi attivo, cosa che non potrà mancare anche nei mesi successivi, ma ciò non basta da noi a fermare il declinio, senza una ripresa nelle piazze di Marsiglia e di Londra, essendo queste due piazze le regolatrici dei grani, ed ispecie la prima; ripresa che non si vede ancora possibile per tante ragioni, ma sopratutto la continuazione nelle piazze di Marsiglia, o da noi d'arrivi dal Levante.

Ieri però da Londra si avevano avvisi di qualche favore.

Le vendite di questa settimana ascendono in tutti i grani ad ett. 24,000, tutta roba di dettaglio, eccetto ettolitri 2000 grano di Berdiansca tenero primario a L. 17.50.

Nell'ultima rivista ommetteremmo d'accennare da noi l'arrivo d'una partita di ettol. 2000 circa grano duro di Valparaiso; la qualità fu trovata veramente bella e di forte peso, cioè del peso reale di chil. 85 a 85 1/2, fo rifiutato per l'intiera partita L. 31, si preferisce a dettagliarlo da lire 32 a 32.50, obbligo chil. 85.

#### Reclamo.

La Revalenta Arabica BU BARRY di Londra he operato 65,000 guorigioni senza medicina e senza purgore. Essa fa economizzare mille volte il svo prezzo in altri rimedii, restituendo la perfetta salute degli organi che servono alla digustione, dei nervi, polmoni fegato e membrana mucosa, anche oi più sfiniti di forze, nelle cettive e laboriose degestioni (dispepsie), goetriti, gastralgie, stitichezza abituale, emorroidi; glandole, ventosita, publicazioni diarrea, gonfinento, espogiro, zuolonuento d'orecchi, sodittà, pituite, nuasee e vomiti anche in tempo di gravidorza, dolori, crudezze, granchi e spasimi di stomaco, insomia, tosse, oppressione, asma, brouchife, tisi (copsunizione), eruzioni; nalluconta, deperimento, reumatismi, gotta, febbre, caterri, isteria, neurolgia, vizio dei sangue, flusso, bianca, i palidi coltori, idropisia, mancanza di freschezza d'energia nervosa.

gotta, teppre, catarri, isteria, neuroliga, vizio dei sangna, itusso, bianco, i palidi coltori, idropisia, mancenza di freschezza d'energia nervosa.

Estratti di 65,000 guarigioni. — N. 52,081: il signor duca di Pluskov, mercaciallo di corte, d'uno gastrito. — N. 67,916: la signora Muria Joly, di 50 anni di stitichezza, difficoltà di digestiono, officiale de la comparatori nervose, asma, tosse, flati, spusimi e anasce. — N. 87,916: « S' io fassi P Imperatore, ordinerei che tutti i soldati affievoliti de facessero uso. Crievillon, ufficiale di sanita. »

Cusa BARRY DU BARRY, via Provvidenza, N.54 Torino, in scatola 14 chil. fr. 250; i 12 chil. fr. 450; d chil. fr. 8; 2 chil. e 1; 2 fr. 17.50; 6 chil. fr. 35; 12 chil. fr. 65. — Contro veglio postale.—La Revalenta al cioccolatto DU BARRY (in polvero), alimento squisito per la colazione e cona, eminentemente nutritivo, che si assimila e fortifica i nervi e le carni senza cagionore mol di capo, ne riscoldamento, nè gli altri inconvamicati prodotti dai cioccolatti in uzo. Scatola per 12 tazza fr. 2, 50; 21 tazze fr. 4 50; 48 tazza fr. 8; 288 tazza fr. 56; 576 tazza fri 65.

#### DEPOSITI IN ITALIA

Asti, sig. Guglielmini e Socino Droghieri — Bergamo, sig. Gio. L. Terni, farmacista — Bologna. sig. Enrico Zarrl — Genova, sig. Carlo Bruzza, farmacista — Milano, Bonaccina, corso Vitt. Em. — Padova, sig. Teoliio Ronzoni, farmacista — Verona, sig. Francesco Pasoli, farmacista — Venezia, sig. Ponci, farmacista — Udine, sig.t Antonio Filipuzzi.

OLINTO VATRI Redattore responsabile.

## NON PIU' MEDICINE

## SALUTE ED ENERGIA

ottenute senza medicina, senza purganti e senza spese a mezzo della portentosa

## FARINA DI SANITA'

membrane muscose, della vescica e della bile; insomie, tossi, op-pressioni, asme, catorro, bronchite, tisi (consunzione), serpeggini, pression, asino, catalog, atolisad, tal constraints, expension culande, melinicania, doperimento, sfinimento, paralisi, perdita della menioria, diabete, roumatismi, gotta, fetibre, isterismo, il ballo di S. Vita, iritazione di nervi, novralgia, vizia e pochezza di sangue, clerosì, sopressione, idropisia, reumi; grippe, mancanza di freschezza e di energie, ipocondria. Essa è anche indicato come il miglior fortificante pei regozzi deball e per le persone d'ogni

ta, formando buoni muscoli o cerni salde.

Estratto di 65,000 guarigioni. — Cura del Papa, altoma 21 Luglio 1866. La selute di Santo Padre è eccellente, principalmente dopo che, astenendosi di ogni altro rimedio, fa i euci pasti di Revalenta Arabica Da Barry, la qualu operò effetti sorprendenti sopra di lui. Sua Sontità non può abbastanza lodare i vantaggi che risenta da questa eccellente farina e di cui ne prende un pietto ad ogni pasto.» Corrispendenza della Gazzetta da Midi. — N. 52,081: il Duca di Pluskow, meresciallo di Corte, d'una gestrile. — N. 63,484: la moglie del Sig. L. I. Dury, di Jumet presso Charleroi, di molti omi d'intellerabili soffacoze ullo stomaco, alle gembe, reui, nervi occhi ed ella testa. N. 62,815 il Sig. I. I. Noël, di 20 anni di gastralgia e sofferenze di nervi e di stomaco. — N. 62,476: Sainte-Romaine-des-Isles (Soône-et-Lolro) — Sia lodato Iddiel La Revolenta Arabica ha messo fine ni mici 48 amii sorprendenti sopra di lui. Sua Sontità non può abbastanza lodare i lodato Iddiol La Revolenta Arabica ha messo fine ni mici 18 anni di orribili sofferenze di stomoco, di sudori nolturni e cattiva digestione, J. Comparet, curato, N. 44,816; L'orcidiacono Alex. Stuart

di 3 anni di orribili soficrenza di nervi, reumatismo acato, insonnia e disgnato della vita. — N. 46,210: il medico Dr. Martia d' ma gastralgia ed irritazione di stomaco cho lo faceva vomitore 15 a 46 volto al giorno per otto anni. — N. 46,218 il colonello Watson della gotta, nevrulgia e costipazione ribelle. N. 40,422: il Sig. ruddwin del più completo silofanonto, paratisi dello merabra, in seguito ad scessi di gioventà. — N. 53,869 Madama Gallard, contrado Grand-Suint-Michel. 17. a Parigi. d'una tisi polmonare. dono esser stata Suint-Michel, 17, u Parigi, d'una lisi polmonare, dopo esser stata dichiarata incurabile nel 1866 e che non avea cho pochi masi di vita. Oggi, 1866, esaa godo d'una buona salute.

Ella economizza millo volte il suo prezzo in altri rimedi ed ha operato 65,000 guarigioni ribelli ad egui altro tratamente. — Du Barry et Comp., 2, Via Opurto, Torino — in scotole di intia, del peso di lib. 1/2 brutta, f. 2,30; di lib. 1, f. 4,30; di lib. 2, f. 8.—; di lib. 5, f. 47,50; di lib. 12, f. 50; di lib. 24, f. 65.

La Revalenta alla Ciocolata Da Barry, in poivere, slimanto squisiti per colazione e com, eminentemente nutritivo, si assimila, o fortifica i nervi o la carni sonza engionare male di capo, ne riscoldo, ne gli altri incovenienti nelle Cioccolate ordinoriamente in uso. Si vende in seatale di lutta, sigillate, di: 12 inzze, f. 2.50; 24 tozze, f. 4.50; 48 tozze, f. 8; 288 tozze f. 56; 576 tazze, f. 65. Si spedisco modianto una veglia postale, ad un biglietto di Banca. Le scatole di 56 e 65 lire, franco in provincia.

#### DEPOSITI IN ITALIA

sig. Guglielmini e Socino Draghieri ASTI Gio. L. Terni, farmacista Enrico Zarri BERGAMO BOLOGNA GENOYA Carlo Bruzza, farmacista Bonacoina, corso Vitt. Em. Teofilo Ronzoni, farmacista MILANO PADOVA VERONA Francesco Pasoli, farmacista VENEZIA

### IL COMMERCIO ITALIANO

Giornale di Economia, Agricoltura, Industria e Commercio

Si pubblica a Torino da sei anni in grande formato

MARTEDP GIOVEDI E SABBATO

Prezzo agni anno L. 14; sei mesi L. 7.50.

Ufficio Torino, via Lagrange, N. 17.

Questo periodico, è il Giornale di Commercio più diffuso e più a buon mercato fra quelli che si stampano in Italia. Ogni numero contiene articoli originali in argomenti di economia politica, agricoltura, industria e commercio, gli atti nfficiali del Regno, le decisioni dei Tribunali in materia agraria, commerciale ed industriale, il resoconto degli atti del Parlamento, un bollettino politicoamministrativo, una rivista dello borse, sul commercio sete, cotoni, lane, cereali, vini, olii, lini c canape, cuoi, coloniali e metalli; tutte le notizie più importanti dell' Italia e dell'estero.

## IL LIBRO DELL' OPERAIO

#### I CONSIGLI DI UN AMICO

scritto dedicato

Alla società dell' Amor Fraterno

DELL' AVVOCATO

#### CESARE REVEL.

Membro della Società italiana d'Economia Politica, membro onorario della Società dell' Amor Fraterno, della Società generale degli Operai di Torino e della Società degli Operai di Abbadia Al-

Si vende dai principali librai d'Italia al prezzo dì italiani cent: 60, e dell'autore in Torino, piazza Madonna degli Angeli N. 2. piano 320. -

### MANIFESTO D'ASSOCIAZIONE

Nell'intendimente di soddisfare ad un bisogne e di fare cosa utile e gradita, non solo ai Friulani, ma ben auco agl'Italiani di ogni regione, il sottoscritto ha divisato di pubblicare una grande Carta Topografica di questa vasta ed importante Provincia, la quele per comprendere i confini politici ed i naturali sarà estesa da Sud a Nord dalla Valle della Gail fino alle lagune Venete sulla lunghezza di chilometri 150, e da Ovest ad Est abbraccierà una largezza di circa chilometri 120 dalla Valle del Piave nel Cadore fino a quella dell' Idria nel Goriziano sulle Alpi, e, Venezia e Trieste sul mare.

La carta sarà disegnata ed incisa in rame nella scala di Visosso del vero colle norme e cogli stessi dettagli della

La carta sarà disegnata ed incisa in rame nella scala di V<sub>100000</sub> del vero colle norme e cogli stessi dettagli della grande Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto pubblicato dell' Istituto Geografica Militare di Milano fin dal 1838, con tutto le variazioni avvenute nel sistema stradale fino al presente.

Le dimensioni del disegno risulteranno pertanto di met. 4, 50 in lunghezza e met. 4, 20 in Jarghezza; si dividerà in sei fogli della targhezza di met. 0, 60 ed altezza met. 0, 50

Per tal guisa il lavoro che imprendianto a pubblicare

altezza met. 0, 50

Per tal guisa il lavoro che imprendiamo a pubblicare tornerà utile a tutti i dicasteri Governativi tanto Civilcome Militari, ni Comuni, agl' Istituti d'ogni sorte, agli Avvocati, Notaj, Medici, Ingegneri, Periti Agrimensori, Imprenditori, ed a tutti quelli che coltivana gli studj Geografici applicati alla strategia, dl'Amministrazione ed alla statistica e che voglicoo acquistaro un'idea precisa di quest' importante regione. Italiana.

tante regione Italiana. La carta sarà completamente stampata nel periodo di

un' anno pubblicandone un foglio ogni due mesi.

li prezzo complessivo dei sei fogli non potrà oltrepassare Italiane Lire 30—.

Tosto che il lavoro per l'incisione sarà stabilito, con
apposito avviso verrà annunziato il giorno preciso in cui
avvisaria la collegiaria.

comincierà la pubblicazione. La sottoscrizzione è aperta presso il Negozio dell' Editore Udias li 10 Febbrajo 1867.

PAOLO GAMBIERASI.

## RL DIRITTO

#### GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA

Si pubblica a Firenze tutti i giorni.

#### Prezzo d'associazione

|                | anno |    | semestre |    | trimestre |      |  |
|----------------|------|----|----------|----|-----------|------|--|
| Regno d'Italia | L. 3 | 30 | L.       | 16 | L.        | 7    |  |
| Francia        | . /  | 18 | 70       | 25 | D         | 1941 |  |
| Germania       | p (  | i5 | g.       | 33 |           |      |  |

## Seme Bachi Del Giappone

IMPORTAZIONE DIRECTA

#### della ditta C. BARONI di Torino.

Sino a tutto Aprile prossimo è aperta una doppia Sottoscrizione ai Cartoni originari, che la Ditta C. BARONI farà esportare direttamente dal Giappone e accompagnare in Italia per la campagna serica

Prima sottoscrizione — L. 100 ogni azione, pagabili per L. 20 alla sottoscrizione, il resto a saldo dopo la verifica dei conti e alla consegna dei cartoni, il cui prezzo comune sarà ragguagliato a sole L. 1. 50 più del costo borsuale, constatato da regolare resoconto.

Seconda sottoserizione - Prezzo finito L. 12 ogni Cartene, valuta legale, pagabili con L. 2 alla sottoscrizione, il resto a saldo alla consegna dei Cartoni.

#### CONDEZEGNE GEORGE

1º I Cartoni saranno provveduti all'interno del Giappone e nelle più accreditate Provincie, cel concorso della solita Casa Bancaria di sua corrispondenza a Jokohama, che è forse la più notevole casa d'Europa celà stabilita. Ersa contrapporrà come sin qui ha praticato, la sua firma ad ogni

2º La Ditta C. Banoxi assume impegno specificato sia per Cartoni esclusivamente verdi annuali come verdi bianchi, a scelta dei committenti, e ne garantisce la gennina provenienza e l'annualità delle razze.

3º I Sottoscrittori hanno facoltà di recedere dalla sottoscrizione sino a tutto Giugno, dietro l'esito dei Cartoni forniti pel prossimo allevamento, e in questo caso sarà restituito integralmento ogni acconto versato.

4º Il ritico dei Cartoni dovrà essere effettuato entro duo mesi dall'arrivo.

4º Nel caso che forza maggiore ne rendesse impossibile l'esportazione, tutte le spese incontrate saranno a carico esclusivo della Casa.

Qualura la quantità che si potrà esportare non arrivasso a coprire tutti gli impegni assunti, la consegna comincierà dalla testa della sottoscrizione, e rimarranno privi gli ultimi sottoscritti.

6º I Municipiei, le Camere di commercio e tutti i Cerpi morali legalmente costituiti, possono estimersi da qualsiasi pagamento antecipato, bastando un atto regolare che prometta il voluto pagamento da eseguirsi trenta giorni dopo la consegna dei Cartoni.

Torino, 1 Marzo 1867

#### C. BARONI.

NB. -- La Ditta C. Banoni, la prima Casa d'Italia che ha cominciato a importare Cartoni dal Giappone pel Commercio, nel 1865 conseguò scrupolosamente attimi Cartoni al suoi clienti a L. 10. quantunque il prezzo medio del costo borsuale ammontasse a L. 14.

Nel corrente 1867 è forse l'unica Casa che abbia consegnato ai suoi Sottoscrittori Esclusivamente Cartoni verdi anunali dei primi acquisti fatti a Jokohama, e questi a L. 40 e 42, secondo l'epoca della sottocrizione, senz'altro aumento, malgrado che il costo medio sia salito a prezzo ben maggiore.

Le Prove precoci dei Cartoni da essa esportati e distribuiti ai propri Sottoscrittori sono visibili in qualsiasi ora al Regio Stabilimento agrario Bourdin Maggiore e Comp. di Torino, ai campioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

### AVVISO.

Mi faccio un dovere di avvertire che fra brevi giorni ho divisato di ricominciare il mio giro artistico; allo scopo di dare dei concerti di Cembalo Armonium ed Organo, nella speranza di essere onorato di numeroso concorso antecipo i miei dovuti ringraziamenti.

> GIACOMO CARLUTTI Maestro Prof. e Improy, di Musico,